

## LA STORIA

A. XXXIV.

DE SETTE DORMIENTI:

Quali dormirono Trecento settantatre anni; Dipoi suegliatosi crederono hauerd ormito solo vna notte. Dinuoto ristampata.



Lement ssimo Signore vero Iddio Signorimiei i vi faccio a sapere over Messia, o Redentor benigno si come Decio Imperator pagano o tu ch'al peccator lempre sei pio concedi gratia al miopicol ingegno che natrar possa con gran desio alle reorlaude con parlare degno l'historia magna delli adormentati come per te puoi furno difuegliati Perfarche Teodosio imperatore creda ben fermo in nel di del nouitio & per cauarlo del dubio, e del rancere pur leguntando con ira e con furore volle mostrare a lui cotal initio & nel suo core poner tal calore che più non dubitaffi d. I gran iuditio spesso adoraua con la sua brigata qual si fara alla lua presenua dando a tutti la giulta lententia.

tenia Fesso, colsuo gran potere qual era luogo nob le & altano & per seguir tue leggi a più volere era nimico a ciascun Christiano doue trouaralcun sene potea, ò ver morir, o adorar li facea. Et cofi stando Decio Imperatore a Fesso ne venne alla Chua ornata tutta la gente di Christo Battezzata, & li iuoi Idoli senza alcun valore facendo a Christian la morte gustare se alcun trouaua non vok fliorare.

E per la crudentà il qual vsaua ogni Christiano era spaventato celatamente ogniun si riposaua con gran spauento d'effer a cusato e l'un con l'altro amico si schiuaua padre e figliuolo non era fidato, tanto era la paura cheognun hauia, che col fratel fidar non fi ardia. Et cosi stando al crudo Imperatore furno accusati sette ver Christiani quali serviuano a l'alto Redentore con tutto il cuor, e suoi pensier humani e suoi idoli lo facia cruciare. sempre adorando Christo Saluatore e non que gl'idoli brutti falsi e vani l'altro Giouanni, & vn Massimiano. Vn'altro fi chiamaua Constantino vn'altro Malco de tutti spenditore vn'altro Serapion diuoto e fino tutti Christiani con perfetto core & intendendo ognuno staua tapino, esser accusati al crudo Imperatore qual'a Christiani dasea pena dura però ognuno staua con gran paura. Bauanti Decio furon presentati qual'era Imperator iniquo e strano, & per Christiani furon reprobati di Christo seruitori in ogni mano da l'Imperator furon minacciati dicendo a loro con parlar altano o li miei idoli voi adorerete come fo io, o voi ne morirete. Et perche non paia che sia furioso sopra di voi farete ben pensata da Fesso mi parto senza far riposo ma pur qui presto faro ritornata fare pensare al vostro error pensoso, accio ch'io sappia in cotal giornata qual far volete nel mio ritornare, o lasciar Christo, o gl'idoli adorare. Et cosi stando Decio Imperatore da Fesso presto lui ne su partito questi Christiani per cotal tenore rimasen grami di quel ch'auca ditto

ma pur deliberorno nel suo core esser constanti per ogni via, e sito e tutti fra loro hebben'a finire seruir a Christo douendo morire. E cominciorno senza più tardare a dar per Dio tutte le sue richezze secretamente senza dubitare deliberando di fuggir l'asprezze di quel Imperator di mal'affare, quale vsaua l'immense crudelezze ciascun trouaua non volesse orare Poi fen configlio tanti incompagn;a di pigliar fuga li presso a la terra, vn si chiamaua Dionisi, l'altro Marião dentro a vn monte, onde par che sia vna gran grotta per fuggir la guerra, di quel Imperator pien d'eresia e li habitar se'l mio dir non erra. in pace in carità lenza rumore e di far vno di tutti spenditore. Dato ch'ebbon il suo hauer per Dio alcun denaro in se pure seruorno e verso il monte come gia disse io nella gran grotta tutti se celorno voltando verso Christo ogni desio, secretamente dentro dimororno che nol sapea gia alcune genti faluo alcuno de li suoi parenti. E cosi stando ne la grotta scura feceno vno de compagni spenditore, qual ne la Città andaua alla ventura per vettouaglia, deh nota il mio tenore che quando entraua per la gran paura da medico se vestia di colore, costui Malce da tutti era chiamato, huomo da bene e Christian battezato. E ciò facea per non effer conoseiuto, d'alcun poi che l'hauesse accusato e molto tempo sta via hebbe tenuto e cofi stando Decio nominato, alla Città ne fu ben riuenuto e come giunto hebbe dimandato diquesti Christiani e fecchi cercare per darli morte, o glidoli adorare.

E CO

Ma

2112

211

edi

equ

non

che

che

Centa

ringt etuti

cenat

Parlan

de lei

DOI C

aplan

dicen

Christ

ecoli

tuttia

Elama

Ilmp

accio

10 per

aldett

cheta

eche

tuerd

All'hor

tuttu

ediffe

leque

loche

ionit

fateg

lenor

Allho

figno

liter tutto Ecome piacque a Dio era in quel puto dato han per Dio con solenne cura Malco venuto per comprar del pano e quando senti e vidde ch'era giunto L'imperatore si li parse strano alla sua grotta andò tutto di punto, alli compagni col fuo fenso humano, e disse loro come Decio era arriuato e quel che di loro hauea ordinato. E diffe fratelli mei di tal furore non dubitate ne habbiate paura che serui siamo ben di tal signore che liberi ne può far d'ogni prefura ceniamo tutti con allegro core ringratiando Iddio con mente pura etutti sette insieme ben cenorno cenato ch'ebben a parlar cominciorno. si come Decio alto Imperatore Parlando infieme de l'aspra passione de Iesu Christo nostro Redentore poi contemplando la refurrettione a pianger cominciorno con dolciore dicendo per l'humana generatione, Christo lesu mori con gran dolore, e cosi stando in tai pensiere e dire tutti a vn tratto comiciorno a dormire se Christo li aiuterà con sua mano E la mattina seguente el di venuto l'Imperatore questi fe cercare accio chea l'Idoli ogn'un fia venuto sol per douer tal'idoli adorare al detto Imperator fu responduto chetal Christian no se potrian trouare Decio Imperator ne venne a morte, e che per lui tutti erano fuggiti, fuor della terra come impauriti. All'hor l'imperatore fece chiamare tutti i parenti di questi Christiani e diffe a loro i vi faro imembrare sequesti non mi ponete ne le mani so che sapete voi doue habitare son stiquesti tradiotr villani fategli venir, o ver me li accusati se non che tutti sarete smembrati. Allhora i parenti per la gran paura, fignor mio caro cominciorno a dire li lette Christiani con mente pura

efor son iti con il suo potere in vna grotta qui presso a la terra, ful monte celio per fuggir tua guetra. E son deliberati di morire, piu presto che'l suo Christo rinegare, gia non curando doglia ne martire, che alcun pagan li potesse dare, vdendo l'Imperator questo dire presto con furia hebbe a comandare che quella grotta ben fusse mutata con pietre e malta ben fia turata. E li suoi serui ciò per vbbidire si come piacque a Christo Saluatore in alcune pietre hebbono a scolpire questi Christiani li facea morire di fame dentro per maggior dolore e ben'in tal giorno l'anno, e la giornata quando tal cosa fu fabricata. E cosi dentro li fece murare quel Decio Imperator iniquo estrano tra se dicendo hor vorro mirare deliberando di farli stentare dentro di fame il traditor vilano ma lesu Christo che aiutar li volea per più miracol dormir li facea. Hor come piacque a Dio vero fignoré mancando lui e ogni successore per lungo tempo poi si mutan sorte la Citta venne sotio a vn'Imperatore qual'era Christian con le voglie corte Teedosio degno costui era chiamato fidel'a Dioedotto in ognilato. Di Gielu Christo ogni cola credea eccetto la fua refurrettiche questo credere certo non potea e non credendo gliera gran paffione e spesse volte a pianger si ponea il suo errore e falsa oppinione dicendo, o Dio illumina il mio core de la tua luce cauami d'eriore.

tutto il teloro con il suo hauere

Vedendo Iddio Teodofio Imperatore esser afflicto per cotal passione cauar lo volfe di cotal dolore, facendoli creder la resurrettione accio che a tutti costoro sia splendore E cinque soldi di Malco allinora prese veder li fe con grande ammiratione che vero larà che al di nouitio ognun verra col corpo al gran giuditio. senza parlar ne far più sermoni, In val di losafat a la sententia e li ognun fara giudicato. tutti i creati farana la presentia. di lesu Christo qualiara turbato e li con la sua bocca e gran loquentia E quando alsa terra Malco su atriuato ognun f rà difua opre pagato in questo Feodosio creder non potea, e non credendo ipeile volte piangea. E in questo tepo andado u borghigiano e pur più manzi poi ne su amato per quella valle quali per piacere quella gra grotta vidde aman'amano tutta murata come por la pete presto penso nel suo cuor humano farui vna stalla solo per potere tener le bestie li a la iicura, per effer pronte e presso alla passura. E presto il muro cominciò a disfare qual facto hauca l'imperator pagano, certo pensando di voler loggiare le sue bestie dico per certano fra se pensando chi potette fare cotal muraglia e in tal loco strano e meliuo tempo mai hauca fentito sto locoricordar, più non vdito. Disfando il muro come piacquea Dio li detti fanti furno rifuegliati e l'un con l'altro con un parlar pio e del buon giorno s'hebbono salutati e del fatto di Decio, iniquo e rio, ancor di nuouo fui no ricordati, e Malco di nono ri ricontò il tenore diquel che detro l'auea l'imperatore. loi nipose col coraggio fino, All'hora Massimun comincio a parlare Festo e il nome della Città g olia e diffea tutti non habbiate penfiere, che Christo tutti ne può bem liberare però fiamo coffami nel volere.

poi a Malco hebbe a comandare che vadia per del pan com'e mestiere e più che hieri ne porti in quantita de per satisfare alla necessitade. fuora delle borfe de li compagnoni, e verso della Città andar fi stese vicendo della grotta ben comprese e viddeil muro guaito e li quadroni ma pur non pole la fua fantalia, che dierroalla Città ando pur via. vidde il stendardo della Croce degna fopra la porta dipinto e collocato di maraurglia fu fua mente piena per tutto vidde la gloriosa infegna soprati muri per ogni strada e via era dipinto la Vergine Maria E pur innanzi per la terra andando Christo leiusentia nominare dicendo per Christo si, come quando ein ogni lato fentia ricordare la madre di letu con gioia e canto Malco di questo s'ha uea a stupefare dicendo hieri nessun era ardito nominar Christo per alcun partito. E hoggi da tutti sento nominare Christo Iesu con la sua madre pia da Decio più nessunti vuol guardare come che Christiano parche sia per nessun modo si potea satiare mirar la terra che quella non paria fra se dicendo certo mi son sognato, d'andara Fesso i so che ho errato. E cofi stando Malco in fantafia domando de la terra a vn Cittadino qual suffe il nome a non dirgli bugia allhora Malco vedendo tal destino per comperar del pan pigho la firada per non itar più ancoi tenerfia bada. Eda

qual

CID

elide

ouel

1: Ut

tale

Maller

Econ

dida

Perper

t diffe

In gra

chele

Jecret

perchi

dime

cinhe

Allhor

dializa

con la

ton gr

mei

eme la

Lician

Chala

epurc

dique

e hieri

dique

13 CIS

e tiene

Veden

ne h:

con gr

COD VI

Eda vno fornaio po ne fu andato qual vendeua in plazza a la palefe e cinque foldin'hebbe anumerato e li denar sborlo senza contese quel del pane quando hebbe mirato le sue monete antiche e forele fra se pensando costui debbe trouato hauer qualche tesoro lotterato. E con vn suo compagno prese a dire, cofi pian pian che Malco nen vdia coffui refor trouato a non fallite e le monere di ciò ne fa la via vedendo Malco infieme co fi dire d' ffere acculato certo fittenia fra le dicendo costui m'ha conosciuto di darmia Decio eglie imponuto. Perpre Ramente a Malco fi voltoe e diffe fratel ben so che hai tioua to vn gran tefer come faputo hoe che le con meco l'harai palesato lecretoe buon fratello ti faioe perche tutolo non puoi flarcelato dimela me fratelin cortefia, e insieme faremo compagnia. All'hora Malco pien di marauiglia dialzar glioechi aidir non hauea, con la lua faccia nobi e e vermiglia con gran paura a quel del pane dicea, I meidenari con il tuo pane piglia e me la cia andar li proj onca ch'alcun teloro gia non ho trouato le sciami andaral mio loco viato. Ch'alcun resor non trouai gia mai e pur de ghaltri fimili ho veduto fimil monete spesi sem pre mai di questo stampo ce m'io saputo e hieri cel pane pur comperai di queste monete lo pagaitutto lasciame andar fratel in corte fia e tiene il pane e la moneta mia. Vedendoil panatier coffui negare, ne hauer da luralira conclusione, con gran malitia, e con gran lufingare con vna corda el prefe per prilone,

e cominciò có grá gridi e grá sbagliare menar colui con gran preiuntione, cofi gridando forte per la via molte persone per tal rumor corria. Vedenco Malce pielo in cotal modo che di laper driu ogniun cercaua el panatiero pieno d'ira e frodo, publicamente mal dilui parlaua, e per accrescersi a più fama, e lodo el fatto a tutti con ardir contaua dicendo che Malco da lui era venuto con le monete oi stampo isconosciuto. E che tesoro cos ui hauea reperto de li antichi e degni Imperatori e che per le tutto l'hauta conuerto e ciò non voglion le leggi de' Signori che quando vn tesor d'alcun scoperto tutto die effer delli dominatori diquel luogo, ò ver della Cittade & in ciò coffui viaua fallitade. Per tal gridar il popolo venia e per intender la detta quiltione che cofa e quelta ognun par che dicia parendo a tutti grande miratione e in questo li occhi fuoi volgia fra quel popol e le molte perione sol per veder se conoicer potea alcun de suoi che viuer ancor credea. Cosi voltando li occhi atorno atorno nessun de suoi conoscer non potia e pur fra se diceua in tal contorno molti ne stanno de la stirpe mia e colfuo visonobile, e adorno alcun vicin conoscer non fapia fra fe dicendo pur hieriaffai parenti viddi di miere molti conoicenti. Et horcon feer ne flun gia più no pe flo fra tante pepolche qui è venuto non è pe fiibil che tali umorfigicho alcun de mieinon sa peruenuto per competar del pane fui mosso a cafa di questo che mi ha porniceunto denarispendosoliu & viati & mai telori da nie fur trouati.

E cosi stando andò el gran rumore alsanto Vescouo de la predetta terra qual'era in quel tempo gouernatore di Pesso allhora per ogni sito e terra intendendo la pressa el gran rumore mandò per quelli per vietar la guerra fra se dicendo di cotal quistione saper ne voglio tutta la cagione. E auanti a lui presto ne venia il panatier con Malco accompagnato auanti a Decio Malco si credia esfer condotto e li morto, o cruciato allhora il Vescouo che ambedui vedia Et hieri Decio so viddi entrare che cosa e questa hebbe dimandato el panatier rispose, è Monsignore di Theodosio questo è deceptore. Costui che quiui hora tengo preso tesor antico so che l'ha trouato, al mio banco questo lui ha speso comprando pan che vender son vsato parendo a me il caso di gran peso come vedete a voi ilo menato acciò secondo vostra fantasia? voi lo trattate hauendolo in balia. E col parlar ardito, e orgoglioso disse messere eccoui le monete ch'a spender è venuto a medi nascoso etu sei giouane di che l'hai veduto comprando pane e voi ve le tolete allinora il Vescouo tutto marauiglioso Poi di che hieri de simil tu spendesti le tolse in mano e a riguardar si ponete in questa terra senza dir bugia vide l'imagine e lettere ornate, come per Decio ben'eran stampate. Allhora il Vesco nobile e humano guardò nel viso a Malco impaurito e diffe figliuolo a me non far inganno de tal tesor deh dimmi come ito da me non harai pena ne danno ne dispiacer come l'harai dito ste monete che ipender tu portasti danno legnal che gran tesor trouasti. Malco allhora con pietolo cuore diffe me ffere giamai non trouai alcun resoro e ciò sete in errore etal monete hieri ne ipeli affai

e questa se fare Decio Imperatore e tal monete spese sempre mai si che non so doue tal cagione procede a farmi tal derisione. I sono in sta terra certo nasciuto se pur è Fesso questo loco chiamato da molti io son noto & conosciuto, poi di sangue con molti colligato da la faccia di Decio son conosciuto con sei compagni qui presso fugato in vna grotta nel monte Celio dico fallo veder e non farai mendico. in questa terra con caualleria come fu entrato prello fe cercare i miei compagnie me di compagnia e per la gran paura del minacciare io ne fuggi alla spelonca mia e sta mattina i nella terra venne per comperar del pane come conviene Alhora il Vesco cominciò a dire quasi ridendo tu vorrai beffare, li antichi huomini farli mentire, volendo Decio hora ricordare son trecento anni e più a non fallire che Decio hebbe sua vita a passare in Fesso intrar come io t'ho sentuto. e che per la faccia Decio tu vedesti con gran trionfo e bella compagnia e che di questa terra tu naicesti c'hai parenti per molti modi, e via dimmi chi son che li farò cercare e in ciò Vedrò se mi vorrai beffare. Allhora Malco li contò il tenore d'ogni parente e d'ogni so cugino come si chiama perstirpe e per vigore e doue che stanno ogni lor confino, fallicercare, o degno Monfignore e sara vero tutto il mio latino tu trouerai il ceppo el parentado come in Fesso io son nutrito e nato.

el me ai

ver'è chi

Molce

quelt

contui ste

ediffea

che lei c

eminfie

lo per fu

leveder

Poldiro

ellpana

llipole

2 701 fa

Pol che

con mis

DOI THE

Vedet y

a vno,

DIU DOL

M'aon

Prele 1

Verlo !

COD W

Il Vescouo presto allhora di presente fece cercare come proueduto li luoi cugini, amici e li parenti illuoco e la contrata doue è nasciuto, gran popol drieto e bella compagnia. effer douea Malco certamente nulla trouorno come io ho faputo ne caia ne cugin ne parentella come annullata par che fuffe quella. E non troud cugin ne ancor parente ne alcun che mai l'hauesse conosciuto quando tal cosa con gli occhi vedia d'ogni segnale non troud niente essendo il Vescouo di ciò ben riduto larebbe mai costui vscito di mente O la memoria e il senso hauer perduto iui parea che'l fosse ipeziaria O larebbeli venuto qualche visione, is come auuiene spesso alle persone. Però che costui pazzo gia non pare ea me assegna proposita ragione ver'è chio non posso gia trouare, di ciò che dice nulla conclusione poi dice ch'eri Decio vide entrare in questa terra con molte persone fi che conosco e gia non son errato contui ite cose debbe hauer sognato. Poi a Malco firiuoltò il Pastore e disse a lui tu mi hai pur dito che sei compagni hai pieni di valore e tu insieme seco sei fugito sol per fuggir di Decio il gran furore, E per eiler ficuro e più certano se veder me li fai a tal partito poi dirò bene che tu fei verace e il panatier bugiardo e gran mendace e se viuean per bere, e per mangiare, Rilpote Malco, o facro Monfignore a voi faro veder tutto il mio difio poi che non sete Decio Imperatore, con miei copagni e me hauea smarito hor me leguite presto con buon core veder ve li farò a tal partito, a vno, a vno dico a mano a mano, più non direte che sia bugiardo vano. All'nora il Vescouo senza dimorare prele il camino con l'animo giorofo verlo la grotta dico a non fallare con Malco se n'andò tutto curioso

parendo a lui mal poter ariuare. a quella grotta era cupidolo e per veder tal cosa a lui ne gia Et quando alla gran grotta fu arriuato vidde quei fanti tutti in compagnia ogn'un per terra li Raua ferrato con oratione e con la mente pia il Vescouo all'hota rimase stupefatto e tutti quei gettauano splendore, con razzi e con vn soaue odore. Iui parea che fosse ogni moscato iui parea che'l Solfosse leuato tant'era il gran splendor che tralucia e cosi stando il Vesco su voltato, vide vna pietra che scritta li paria e con sua bocca leggier comincioè il che vdirno tutte le persone. Si come Decio murar fatto hauea quelli li dentro per farli morire puoi il sumario del tempo tolea, e fece il conto senza alcun fallire, che treceto anni ogn'un dormito hauia settantatre appresso al vero dire e nelle pietre tutto era intagliato il tempo il giorno che fe tal murato. inuer di quelli cominciò parlare ie eran viui colfuo corpo humano allhora gli rispose Massimiano, noi fian viui senza dubitare e tutti in Fesso siam nati e nutriti per paura di Decio qui fuggiti. Cofi il popolfimil vide sta cola a tal miracol che Dio hauca mostrato alihora il Vesco senza far più posa per Teodofio presto hebbe mandato che venga a Fesso alla Citta gioiosa fe vuol del suo error ester cauato presto ne venga con l'alzate ciglia se vuol vedere nuova marauiglia.

Etutto il fatto li scriffe per ragione come era ito ogni forma e uia Theodosio all'hora vdendo il sermone l'alma renderno con sommo desso monto a cauallo e a Pessone venia e il santo Vescouo presto ritornone, che li mostrasse quel che scritto hania via passorno ne fecen altro furore e lui rilpole meco ne verrete e quel che scritto tutto vederete. E tutti insieme con diuoto cuore andorno alla gran grotta sopradetta arriuando li viden vn gran splendore che ben pareua dal ciei ester trafitta, qual ghe piacruto volergli mostrare vedendo questo Teodosio Imperadore Idio collaudo con gran fermezza a pianger cominció per tal partita con gran dolcezza dicendo, è vero Idio e fermo crede fenza più tenzone, hor mai contento, e ogni mio defio. Lavasa vno, firetti gl'abbracciaua vedendo al mondo si mirabil cosa e ne le faccie lor poi riguardaua che riluceuan come vermiglia rofa di pianger e basciargli non restaua si come co a che era pretiosa dicendo a quelli hor non faro errato, de non più creder mai saro tentato. All'hora vn di quei gli prese a dire o Teodosio alto Imperatore Dio n'ha fatto al mondo cosi dormire che se alcun ben fusse agravato sol per cauarti del tuo grande errore acciò che credisenza mai fallire che in val di losafat verra il Signore auantia tutti dico il di nou tio a dar sententia al terribil giuditio. E suscitatin'ha come tu vedi. auanti a te non gia in visione acciò che fermamente tu ben credi che ver fara la gran refurrettione noi viuemo pur come si richede etutti siam palpab le persone Giamo Antonio fa ina consuo desire noi habbiamo fento, dormiano & man walente huomo e buono herbolaro, & come voi ogni cola facciamo.

Cosi parlando come piacquea Dio chinorno il capo con diuoto cuore a lesu Christo nostro Redentore e con vn atto manfueto e pio e gli defuntirimasono tutti p'elenti quelli che li hauean veduti. Allhor Teodio pieno di dolcezza. lopra quelli cominciò a lacrimare ringraziando Iddio di tal chiarezza con tal modopiù non dubitare, che ver la à la rejust errione. E a questi se sar degna sepoltura in quella grotta come piacque a Dio ringratiando Idio con mente pura, che la cauato di tal pensier rio e da li inanti con solenne cura in cotal cola fermo ogni suo desio e più non fu giamai in tal errore, finita l'historia, e laudato il Signore. Diuote persone ognun sia auitato che questa histo ia da Dio à cotal don per non dormir questo gli fia buono e molte volte questo eglie prouato che dormir fa con quieto lonno, que la ponendo sotto il capezzale. fallo dor mire e liberal dal male. E prima che fotto il eapo fia ponuto. sette Paternostii deuoti si vuol dire a lau ledi Dio, e poi in faluto de quellissette ch'ebben a dormire, & in fur laude in rima l'ho ponuto che per seguir virtù mai fu auaro.

## IL FINE

In Firenze, Alle Scale di Badia, per Stefano Fantucci. 1614.

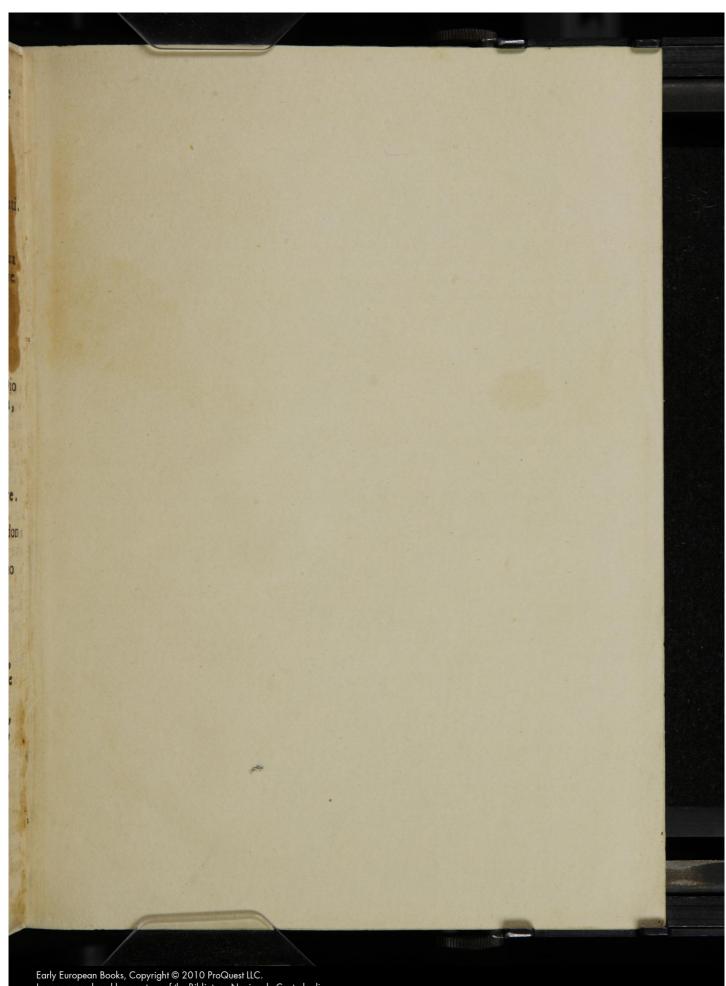

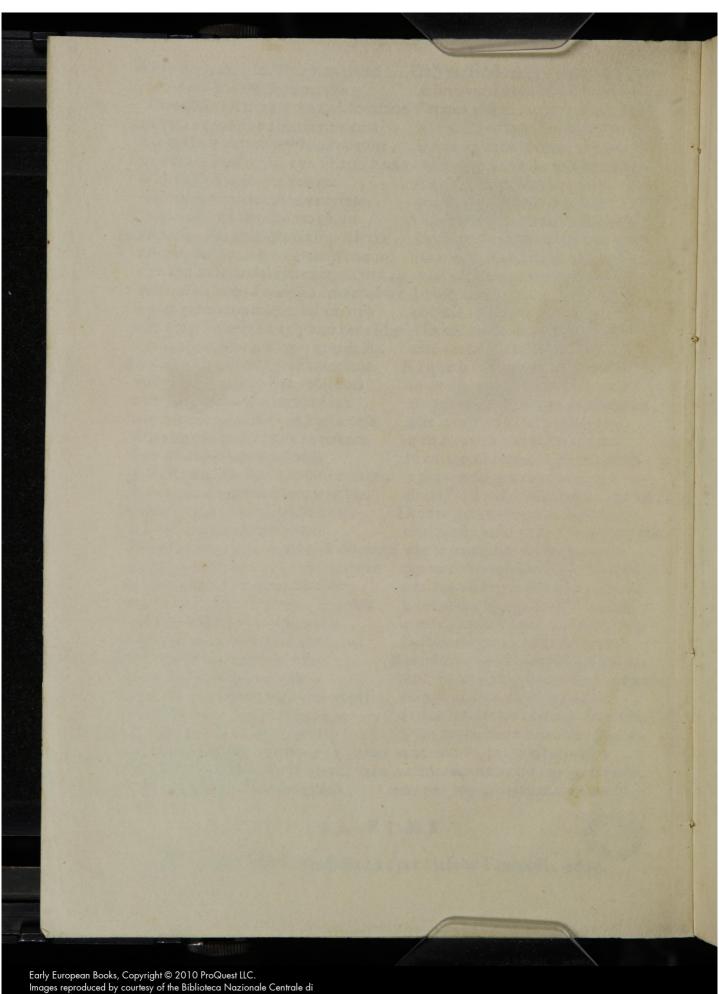

